L'amour de Dieu est un amour exigeant.

Le roi Saül avait reçu de Dieu un ordre très strict : s'attaquer aux Amalécites et les livrer à l'extermination. Rien ni personne ne devrait être épargné « Tu livreras à l'interdit tout ce qui appartient à Amaleq. Tu ne l'épargneras point. Tu mettras à mort, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes. »

Le peuple trouve que c'était exagéré. Il jugea bon de préserver le bon bétail pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Saül laissa faire. Plutôt que de faire exécuter strictement l'ordre divin, il céda au désir du peuple. C'était faire un mauvais choix. La réaction de Dieu fut rapide et cinglante : « Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté : tu ne seras plus roi. »

Saül avait pensé que Dieu serait tolérant puisque le bétail sauvé de l'extermination lui serait offert en sacrifice. Mais non. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Comment le culte de celui qui vient de lui désobéir saurait lui être agréable?

Nous proclamons souvent l'amour de Dieu, son infinie miséricorde, sa tolérance à nulle autre comparable, son esprit de compréhension, sa patience à jamais prise en défaut, sa douceur, sa divine tendresse... Tous ces mots disent vraiment qui est Dieu. Mais, il y en a d'autres qui le disent aussi. Dieu est exigeant, jaloux, rude avec ceux qui le trompent. Dieu n'aime pas à la légère; il aime sérieusement. Dieu est fidèles et il veut que les siens le soient

aussi. Dieu est droit, il veut que les siens le soient aussi. Dieu s'engage tout entier dans l'amour. Il veut que les siens en fassent autant. Si l'amour de Dieu n'était pas exigeant, ce ne serait plus l'amour. Dieu nous aime; à nous de l'aimer à notre tour. L'aimer, c'est lui être fidèle, c'est respecter ses commandements, c'est lui obéir. Telle est la leçon qui se dégage de cette première lecture. A nous d'en vivre!